Paroles: Xavier Pétermann

Je suis fils de marin qui traversa la mer Je suis fils de soldat qui déteste la guerre Je suis fils de forçat, criminel évadé Et fils de fille du Roy, trop pauvre à marier Fils de coureur des bois et de contrebandier Enfant des sept nations et fils d'aventurier Métis et sang-mêlé, bien qu'on me l'ait caché C'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté (x2)

Je suis fils d'Irlandais, poussé par la famine
Je suis fils d'Écossais v'nu crever en usine
Dès l'âge de huit ans, seize heures sur les machines
Mais je sais que jamais je n'ai courbé l'échine
Non je suis resté droit, là devant les patrons
Mêm' le jour où ils ont passé la conscription
J'suis fils de paysan, et fils d'ouvrier
Je ne prends pas les armes contr' d'autres affamés (x2)

Ce n'était pas ma guerre, alors j'ai déserté
J'ai fui dans les forêts et je m'y suis caché
Refusant de servir de chair à canon
Refusant de mourir au loin pour la nation
Un' nation qui ne fut jamais vraiment la mienne
Une alliance forcée de misère et de peine
Celle du génocide des premières nations
Celle de l'esclavage et des déportations (x2)

Je n'aime pas le lys, je n'aime pas la croix Une est pour les curés, et l'autre est pour les rois Si j'aime ce pays, la terre qui m'a vu naître Je ne veux pas de dieu, je ne veux pas de maître (x2)

Je n'aime pas le lys, je n'aime pas la croix Une est pour les curés, et l'autre est pour les rois Si j'aime ce pays, la terre qui m'a vu naître Je ne veux pas de dieu, je ne veux pas de maître (x2)